

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



# SCIALOJA

ALCUNI TESTI E DOCUMENTI GIURIDICI
1897

HARVARD LAW LIBRARY

Digitized by Google



VITTORIO SCIALOJA

Herm Rofers D. F. 2 hocker Hay sold when

\* Alcuni testi e documenti giuridici

(149)

# Estratto

DAL BULLETTINO DELL'ISTITUTO DI DIBITTO ROMANO.

ANNO IX - FASC. III-V PAG. 136

ROMA
L. PASQUALUCCI Editore
1897.

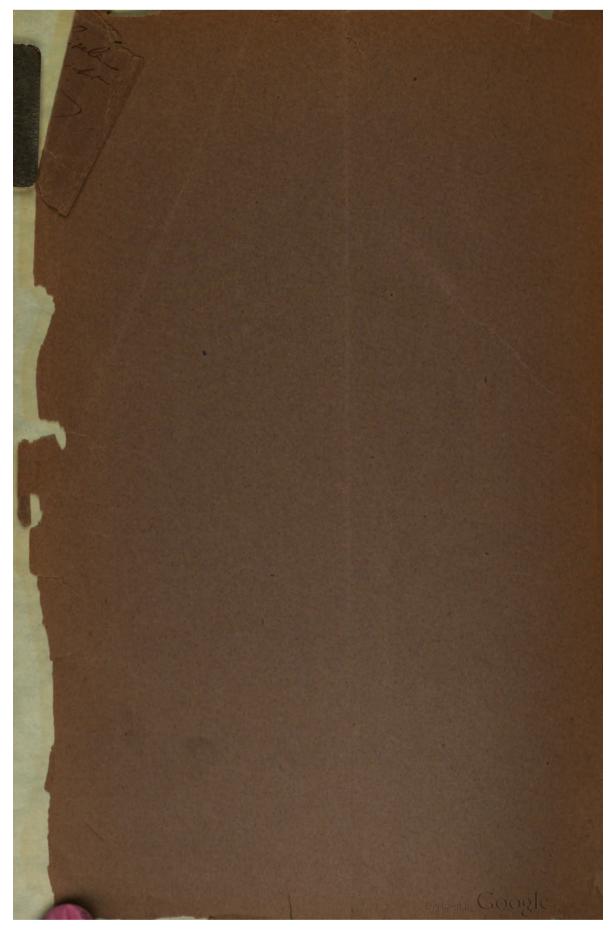

# Alcuni testi e documenti giuridici

Credo che non riuscirà inutile, ne sgradito ai lettori del nostro Bullettino il trovar qui riuniti alcuni testi e documenti importanti pel diritto romano, che furono in questi ultimi anni pubblicati in varie Riviste non sempre facilmente accessibili ai cultori del diritto, e che o pel tempo della scoperta loro o per la loro natura non furono compresi nelle ultime raccolte di testi ad uso degli studiosi del diritto romano, quali sono Bruns Fontes turis romani antiqui (ed. 6ª cura Th. Mommsen et O. Gradenwitz, 1893) e Girard Textes de droit romain (2ª ed. 1895).

I.

Costituzione di Giustino e Giustiniano per la protezione degli uomini e delle terre dell'oratorio di S. Giovanni (a. 527)

Il Signor C. DIBHL ha pubblicato coi supplementi e le opportune illustrazioni nel Bulletin de correspondance hellénique, 1893, pag. 501-520, una iscrizione scoperta nel settembre 1889 dal Sig. G. Cousin nel villaggio di Ali-faradin, distretto d'Istanos, sul limite tra le provincie di Pisidia e di Cibyratide. In essa si contiene il testo latino e la versione greca di una costituzione degli imperatori Giustino e Giustiniano in data 1 Giugno 527 (Kal. Iun. Mavortio v. c. cons.), cioè dei primi mesi dell'assunzione di Giustiniano al frono imperiale.

Io ristampo qui il testo coi supplementi del Signor Diehl (in corsivo nel testo latino e tra parentesi quadre nella versione greca), i quali sono in complesso abbastanza sicuri, perchè i due testi reciprocamente si integrano.

Riguardo al merito sono da riscontrarsi le importanti illustrazioni del Diehl. In sostanza lo stato deplorevole dell'amministrazione e della sicurezza anche di fronte ai militi ed agli agenti di polizia, e soprattutto le usurpazioni dei beni delle chiese ci erano già testimoniati dalle molte disposizioni delle Novelle Giustinianee.

Impp. Iustinus et Iustinianus AA. Archellao pr. pr. Orientis. Quia omnes indemnes con venit nostras servari collatores prae cipue possessiones ad venerabile ora torium sancti apostoli Iohannis per |tinentes ea providentia frui oportet; | propter hoc memoratas precibus pos sessiones eorum colonos vel adscripticios et curatores aut conductores selcuros ab omni laesione permanere, tamia transitu militum vel violentiae prohibit oribus quam ab illis militibus qui sedes prope easdem possessiones habere nos cuntur, nullo eorum audente quo|cumque damno ex quacumque occasilone cos adfligere, si preces verae sunt, | competentis oraculi sacra sanctione decernimus: quam rector provinciae una cum lofficio suo modis omnibus observare efficiet severissima poenali condemn atione..... minime defutura contira violatores nostrorum apicum omni obrieptione...... ntium sive per sacrum | apicem, sive per vicem postulationis | aut alio quolibet modo facta iam vel | futura cessante. Data Kalendas Iunias Costantinopoli, Mavortio viro clarissi mo consule + MI rescripsi + reco|gnovi + 'Από τε καί άλλως άζημίους προσήx[ει]| τους ήμετέρους [φ]υλάττεσθαι συντελεσ|τάς, μάλιστα τὰς ατήσεις τας τῶ σεπτῷ εὐ κτηρίω τοῦ αγίου αποστόλου Ἰωάννου προσ ηκούσας ταύτης της προνοίας άπολαύ σαι χρή καὶ διὰ τοῦτο τὰς φερομένας έν τες | είχετηρίες χτήσεις χαὶ τοὺς τούτων γεωρ γοὺς χαὶ έν άπογράφους καί φεοντιστάς | [καί μισθωτάς άβλαβείς μένειν από τε στεατι] Ι ωτών  $[\pi \alpha e] \delta[\delta o v \hat{\pi}] \beta i \omega x ο λύτων, άπό τε] | τούτ<math>[\omega] v$  τῶν  $[\dot{\alpha}] e^{i \lambda} \mu \hat{\omega} v$  οἴτινες πλησίον τού[τ]ων τῶν κτήσεων εἰδεύμενοι γινώσκοντε μη|δ]ενὸς έκ τού τ ο τολμώντος οιαδήποτε ζ [η μί] α έξ οίας ου [ν π] ξοφάσεως του-



τους συντείβιν, εὶ άληθεῖς εἰσὶν αὶ δεήσις, διὰ τῆς περοπαού|σης θίας νομοθεσίας θεσπίζομεν ὅντινα τ[ύ]|πον τῆς ἡμετέξας θεότητος ὁ λαμπεότατος | ἄξχων τῆς ἐπαξχίας μετὰ τῆς εἰδίας τάξεω[ς|| ἄπασιν τεόποις παξαφυλάττεσθαι φερν|τιεὶ βαξυτάτης φοιν[ῆ]ς οὐδαμως ἐλλιψούσ[ης] κατὰ τῶν περοπετευομένων κατὰ τῶν ἡμε[τέ]|ξων βασιλικῶν ψήφων, πάσης συναξπαγ[ῆς]| ἀπὸ τῶν ἐναντίων κατασκευα-ζομέν[ων]| κατὰ θίον ψῆφον είτε κατὰ ἄλλην α[....]η καὶ ἄλλωροἰωρδήποτε τεόπω γ[εγενη]|μένης ῆδη ἡ μελλούσης γίνεσ[θαι παξαυ|-τίκα] σχολαζούσης +

Il greco, come si vede, è inciso scorrettamente. Così si ha  $\varepsilon$  per  $\alpha\iota$ , si ha  $\iota$  per  $\epsilon\iota$ ,  $\varphi \circ \iota v \tilde{n}_{\bar{s}}$  per  $\pi \circ \iota v \tilde{n}_{\bar{s}}$  e simili.

## II.

## Frammento di una LEX SALTUS in Africa

Nel Bulletin Archéologique du Comité des travaux historiques 1893 p. 219 n. 38 fu pubblicato un frammento di legge trovata in Africa a Henchir-Sidi-Bon-Hamida. Esso fu riprodotto dal prof. CAGNAT nella Revue Archéologique 1894 p. 411 e dal Signor A. Schulten nel suo libro Die Römische Grundherrschaften (Weimar 1896) p. 133, al quale rimandiamo il lettore per l'illustrazione della materia. Ecco il testo:

VNI. DOMIN
IX. HAC. LEGE, DARI. DIBITAM. P
(f)RVCTVM .NATVM. CENTESIM
M. QVI. EX. HAC. LEGE. INST
GE.DARI. FIERI. PRAEST
.ABITVR. COLON
EX.....

#### III.

Nello stesso volume Bulletin Archéologique du Comité des travaux historiques 1893 p. 231 n. 84 si trova il seguente testo di unu iscrizione trovata in Africa a Henchir-Snobbeur riprodotto anche dal prof. Cagnat nella Revue Archéologique 1894 p. 413.

..... et] Acilio Glabrione ii? co(n)s(ulibus) pn[id(ie) Ka?] l(endas) Aug(ustas)... | et possessorum civium ibi Victor Callitios(i) f(ilius) et Hono[ratus.... v(erba) f(ecerunt)....] | ....questos quod agri suorum pecoribus ovium devas[tarentur] | .... m conrosas esse quod ipsum initium honoris nostri | [fuit] ..... sit? facta etiam mentione sacrarum litterarum [ ....no]stramque den[un]tiationem initium honoris | ..... at eis contu.....rum prodesse et aliter ea res | .....se[cu]ndum sacras co[nstituti]ones actum fuerit quae | .... s]ubiciendam existima[vim]us. | ....sum mihi? desiderium vestrum videtur et exemplo adiuva | ......vestrum invitis vobis pecora pascendi gratia induscat...] re quod si ignorante domino servsus indux[eri]t pecora | ..... sum serv[u]m proco(n)s(ul) severe constituet si iussu domini.... eltiam praetium servi ex form[a] censoria (denarios) D dominus | ..... s]ua sponte id admiserint a proco(n)s(ule) plectentur ita ut in | ..... legentur quid fieri placeret de ea re universi cen | [suerunt......] unius cuiuscum] que pecora pascend[i | . .... cons]ti[tu]tione......

La data pare sia quella del consolato di Commodo V e Glabrione II, cioè l'anno 186 di Cr.

Il testo, secondo l'opinione del Cagnat, sarebbe un frammento d'un decreto municipale con menzione d'una costituzione imperiale.

### IV.

#### Vendita di uno schiavo nell'anno 166 d. C.

Il signor EDWARD MAUNDE THOMPSON pubblicò nell'Archaeologia (London 1895) vol. LIV, Second Series IV, pag. 433-438, sotto il titolo On a Latin Deed of Sale of a Slave; 24th May A. D. 166, un contratto di vendita di uno schiavo letto in un papiro trovato nel Fayum e acquistato nel 1893 dal British Museum (Pap. CCXXIX).

In cime all'atto vi sono satte sigilli del yenditore, del compratore, del fideiussore, dell'amanuense del fideiussore e dei tre testi.

Ecco il contratto:

C. Fabullius Macer, optio classis praetor(iae) Misenatium III: | Tigride, emit puerum, natione Transfluminianum, | nomine Abban, quem Eutychen, 2) sive quo alio nomine | vocatur, annorum circiter septem, pretio denariorum | ducentorum et capitulario portitorio, de Q. Iulio | Prisco, milite classis eiusdem et triere eadem; eum pue | rum sanum esse ex edicto, et, si quis eum puerum | partemve quam eius evicerit, simplam pecuniam | sine denuntiatione recte dare stipulatus est Fabul | lius Macar, spopondit Q. Iulius Priscus: id fide sua | et auctoritate esse iussit C. Iulius Antiochus, manipularius III 1) Virtute. | Eosque denarios ducentos, qui s(upra) s(cripti) sunt, probos, recte | numeratos, accepisse et habere dixit Q. Iulius Priscus | venditor, a C. Fabullio Macro emptore; et tradedisse ei | mancipium s'upra) s(criptum) Eutychen bonis condicionibas.

Actum Seleu...ciae Pieriae, in castris in hibernis vexilla tionis clas(sis) pr(actoriae) Misenatium VIIII Kal(endas) Iunias, Q Servilio | Pudente et A. Fufidio Pollione co(n)s(ulibus).

- Q. Iulius Priscus, mil(es) III <sup>1)</sup> Tigride vendedi C. Fabullio Macro, optioni | III <sup>1)</sup> eadem, puerum meum Abbam quem et Eutychen, et rescepi pretium deparios ducentos, ita ut s(upra) s(criptum) est. |
- C. Iulius Titianus (?) suboptio III 1) Libero Patre, et ipse rogatus, pro Gaio Iulio Antihoco, manipulario III 1) Virtute, qui negavit se literas | scire, eum spondere et fide suam et auctoritate esse Abbam quen ed Eutichen, 3) puerum, ed 4) pretium eius denarios ducentos, | ita ut s. 5) s(upra) scr[i]ptum est. |

<sup>1)</sup> Abbreviazioni di triere.

<sup>2)</sup> correggi quem et Eutychen.

<sup>3)</sup> Sic, per quem et Entichen.

<sup>4)</sup> Sic, per et.

<sup>5)</sup> Questo s è superfluo

- C. Arruntius Valens, suboptio III 1) Salute, signavi. |
- G. Iulius Isidorus, (centurio triere) Providentia, signavi.
- G. Iulius Demetrius, bucinator pri[n]cipalis III 1) Virtute, signavi. |

Έτους δος, 'α[ετεμισ]ίου δα Δομέτιος Γεεμανό[ς μ]ισθωτής αυιντα[νὸς] Μεισηνάτων έα....αα | τἢ πεά]σει τοῦ παιδ]είου 'Αββὰ τοῦ αὰ 'Ευτύχου.

Il Thompson dà nel suo commento le più opportune illustrazioni di questo testo.

Qui io mi contenterò di poche osservazioni.

1 . .

La data dell'atto è il 24 Maggio 166 di Cristo. Il console, che qui è detto A. Fufidio Pollione altrove si trova indicato col prenome L. Fufidio Pollione. 1)

La vendita non è accompagnata da mancipazione; ma si fa constare nell'atto stesso, secondo l'uso, per toglier di mezzo ogni questione e per accertare il passaggio della proprietà, che il prezzo è stato pagato e lo schiavo consegnato. Oltre il prezzo dato al venditore, il compratore deve pagare la tassa, detta qui capitulario portitorio con frase che credo non si trovi altrove, la quale deve significare il portorium, che per gli schiavi si pagava a tanto per ogni capo ed era perciò detto capitularium o capitulare. 2) Il Thompson basandosi sulla tariffa della iscrizione di Zarai 3) crede che la tassa potesse nel caso nostro essere di danari 1 1|2; ma il fondamento è troppo mal fermo.

Le indicazioni relative al nome, alla natio, all'età dello schiavo sono le consuete.

Notevole pel diritto privato è la formulazione della garanzia pei vizî e per l'evizione. La stipulazione è espressa con la for-

t) C. I. L. VI, 165. 365. XIV. 4148; confr. Plent Fasti consulares, Lips. 1881 p. 77. Il Thompson avverte che secondo il Mommsen la lettura delle prime due iscrizioni non è del tutto certa.

<sup>2)</sup> Confr. lex capitularis nella lex portus dell'anno 202 d. C. trovata a Zarai C. I. L. VIII, 4508, CAGNAT Litude historique sur les impôts indirects chez les romains (Paris. 1882) p. 112 segg. e autori ivi citati.

<sup>3)</sup> Confr. nota precedente.

mula stipulatus est-spopondit, propria del diritto civile e più classica di quella contenuta negli atti di Transilvania. 1)

Invece di tutta la solita enumerazione sanum traditum esse furtis noxaque solutum, erronem, fugitivum, caducum non esse, abbiamo qui soltanto la semplice frase sanum esse ex edicto, il che io credo provenga dalla circostanza che lo schiavo venduto aveva appena sette anni e non poteva quindi avere i vizi di erro e fugitivu. 2) Nella simplae stipulatio per l'evizione il compratore è dispensato dalla denuntiato (sive denuntiatione), che di regola era richiesta per potere esercitare l'azione di regresso 3), ma poteva essere esclusa per espressa volontà dei contraenti. 4)

Degna di osservazione è anche la frase id fide sua et auctoritate esse iussit relativa alla fideiussione del secundus auctor 5), alla quale più sotto corrisponde la frase eum spondere et fide sua et auctoritate esse nella dichiarazione fatta da C. Giulio Tiziano pel fideiussore C. Giulio Antioco che non sapeva scrivere.

Riguardo alle ultime linee scritte in greco è oscuro chi sia il μισθωτής πυιντανός. Un μισθωτής, come osserva anche il Thompson, si trova nell'atto di vendita dell'a. 153|154 scritto in Egitto, che si può leggere in Bruns Fontes 6ª ediz. p. 324.

La data riferita in greco è quella dell'anno 274 di Seleucia corrispondente al 166 d. Cr.; la cifra greca deve leggersi da destra a sinistra.

Il prof. Mommsen ha fatto rilevare al Thompson l'importanza della notizia risultante dal nostro atto di vendita, che si trovasse in Seleucia Pieria una squadra della armata Misenense, invece della Seleucena.

VITTORIO SCIALOJA.



<sup>1)</sup> Vedi LENEL edictum p. 446 n. 16.

<sup>2)</sup> Confr. l'atto di vendita di una schiava C. I. L. III, 959, BRUNS Fontes 6 ed. p. 290.

<sup>3)</sup> Conf. 1. 8 C. de evict. 8.44 ecc. Che l'obbligo della denuntiatio fosse espressamente menzionato nella formula edittale della stipulazione negava prima il LENEL (edictum p. 446), ma afferma ora in un altro luogo (Palingenesia II col. 898 nota 6) in base alla 1. 37. \(\frac{2}{6}\). 2 D. de evict. 21,2. Certo negli atti di vendita a noi noti non v'è l'espressa menzione: forse l'obbligo della denuntiatio era contenuto nel concetto di evizione, come si era venuto costituendo per la mancipazione.

<sup>4)</sup> Confr. l. 63 pr. D. de evict. 21,2.

<sup>5)</sup> Confr. l. 4. pr. D. de evict." 21,2.





